

O Evnesto Degani Mahan Dunah Jue documenti sulla storia della villa di Costions di Zoppola 1425 - 1422 080 MIS

BIBLIOTECA SEMINARIO V. PORDENO NE 3, U. 030 MIS 125/31

la villa di Castions di Zoppola ricopriati da Valentino Stufferi (Norre Brussa - de Concina) - Udine, 1889; pag. 11,8°

Il primo, del 5 morzo (425, e)

La deliberazione del comme di

togliersi alla signoria di Biachi

no conte di Porcia il quale "mos

malle tractat, videliset in defre

dando animalia mostra et verbe

rando et innominia facientis con

la nos et vicinos mostros "Sinsti

ficano la loro misura, dimostran

do di essensi sottratti in altri tempi,

ter rassioni analoghe o poco diverse,
alla signoria dei signorii di Prirano,

poi di quelli di Spilimbergo.

Foro le cose si accomodorono,

& 5 mouso 1425 il Podesta franci seus Colussii Uliani indice la visi. nia dei capifamiglia di Contions per frandere delle decisioni men ri guardi dei mobili di Porcia dai gnali erano trattati male Il Padesta stabilisee che nessumo di Castions debba obbedire aghiordi mi di Biadimo di Percia o di mori muzii, 20tto pena di 20 soldi di pie coli per ogni contraferciente. Vall'esposto del Podesta si rileva che il Comme di Castions per avere ainto e proterione "adherrorunt et acceptaierunt per es rum coainctorem l'abate di Moggio, poi i signori di Pinsano, por i signori di Spilimbergo, ma essen dosi gresti messi dalla pante del Auca d'Austria contro il Patriaria e guin

Custodia delle feste Vicevasi della festa, ma più propria-mente era la enstodia del merceto de ne onsequiva. La viabilita difficile e jerioloso di quei tempi (sec. xiv) e per conseguenza la seaverra di opportunità per trottore chi affari e provvedere ai bisogni domestici al economici, facevano si he si approfittasse delle solemnita ecclesiontiche, alle quali fur bisognava recorsi, fer ocambiare i frodotte e supplire alle necessità di formigha. Sicrome pero' a queste solemital convenivano persone soggette a gurisdisioni e a léggi diverse, così era necessario innavai tutto che il zurrisdicente del luogo, con fubblico ouviro, annuviando la festa, rendesse libero il terreno, se nou lo era già, e regolasse i rapporti giiridici, improvendo una legge comme a provvedendo alla tuleto dell'ordine e della giustizia

all days your

V. Legeralist am

# MARCO BRUSSA

CHE GIURA FEDE DI SPOSO ALLA NOBILE CONTESSA

# ITALIA DE CONCINA



UDINE, 1889 — TIP. G. B. DORETTI

### Amico Marco

« La costumanza d'aggiungere alle verbali fe-» licitazioni in occasione di nozze la dedica agli » sposi di qualche lavoro letterario o la edizione » di documenti antichi, se rivelano da un lato » l'intenzione cortese del dedicatore, manifestano » d'altra parte l'assoluta assenza della voce del » cuore. » Così in sostanza tu sentenziavi cattedraticamente nella lettera indirizzatami e pubblicata per le stampe quand'io mi sono sposato.

Per addimostrarti col fatto quanto erroneo sia un tale giudizio, mi piace ora concorrere a festeggiare l'auspicato tuo matrimonio colla graziosa e nobilissima contessa ITALIA DE CONCINA, presentandoti due curiosi documenti, che per suggerimento dell'intelligentissimo cav. Vincenzo dott. Joppi, potei estrarre dall'Archivio notarile di Udine, e coi quali reputai farti cosa gradita,

perchè si tratta in essi di memorie storiche interessanti la tua nativa Castions.

Non per ciò credo tu possa dubitare che faccia difetto in me la voce del cuore a tuo riguardo. No, caro il mio Marco, non fa difetto, e ci conosciamo abbastanza per togliere simil fatta di sospetti. — Dunque?... la teoria da te proclamata non regge.

Ma lasciando in disparte questioni astratte, ed in qualunque modo tu voglia accogliere la dedica della edizione delle vecchie carte, sono pago che tu sappia che di tal guisa ho voluto procurarmi il mezzo di manifestarti pubblicamente tutta la grandissima parte che prendo all'odierna tua festa, e di esprimerti, anche a nome di mia moglie, i voti ardentissimi nostri per la felicità di te e della donna tua.

S. Vito, 1 aprile 1889

F/0

TUO VECCHIO AMICO

VALENTINO STUFFERI

## DUE DOCUMENTI

SULLA STORIA DELLA VILLA DI CASTIONS DI ZOPPOLA

(1425 - 1427)

H

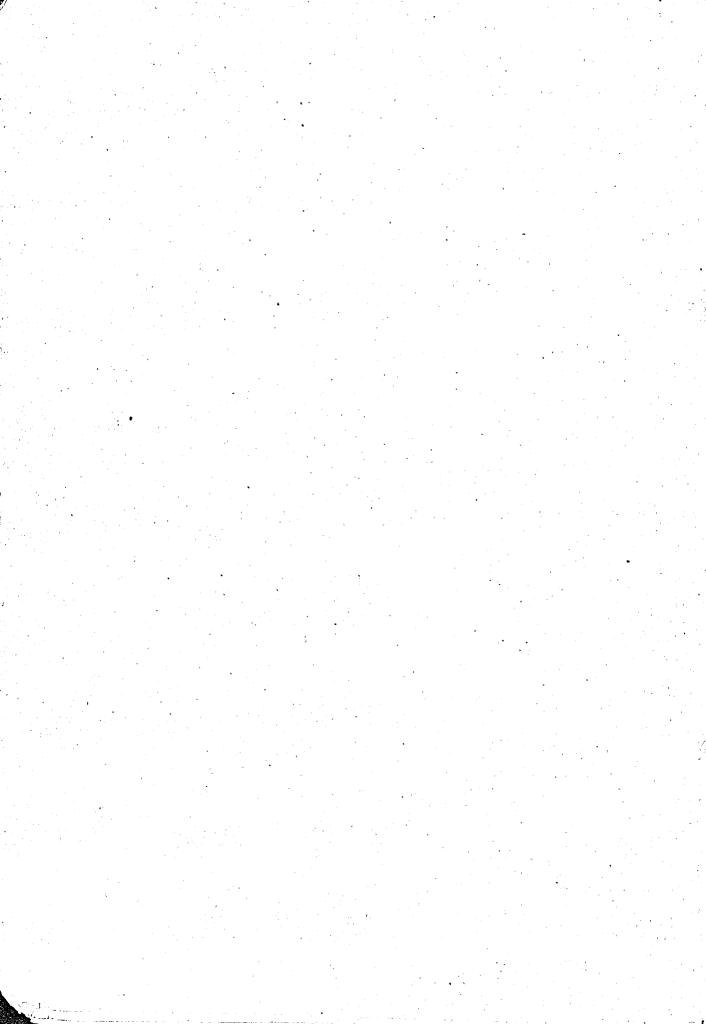

I.

1425, 5 Marzo. Castions (di Zoppola). Ragioni e Storia delle varie signorie sulla villa di Castions e deliberazioni di questo comune di sottrarsi alla signoria di Biachino conte di Porcia per i suoi mali trattamenti.

Millesimo quatuorcentesimo vigesimo quinto - Indictione tertia - die quinto mensis Marcii. Actum in villa Casteioni sub querchu, presentibus Dominico Sartore de Cevraia, Johanne Venuti, Simone Gari de dicto loco, Dominico Johannis Petri Leite, Andrea Rotulli, Philipo condam Bertoli, his de Cevraia, Nicolao condam Johannis Tardini de Praturlono, testibus ed aliis. Cum certa lis sive differencia verteretur et esset inter nobillem virum Dominum Biachinum comitem de Porcillis parte una, et homines ville Casteioni ex altera nomine et occasione certi mandati facti per suprascriptum dominum Biachinum dictis hominibus, convenientibus et congregatis insimul homines dicte ville ad consillium seu favollam more solito pro infrascriptis peragendis, ser Franciscus Colussii Uliani potestas dicte ville, Daniel Serodini, Jacobus Albe, Johannes Culossini Jurati, Martinus Claudus, Michael, Johannes An-

FO.

dree, Menicus Cumine, Amatus, Nicolaus Johannis, Matias Paura, Matheus Belle, Antonius Olurati, Sutus, Andreas Serodini, Dominicus Schodelarius, Andreas Culossini, Franciscus angutus, Andreas Menici, Bortolussius Johannis Trece, Dominicus Donati, Franciscus Trevisanus, Antonius Benvenuti, Daniel Sabade, Bortolussius anguia, Colussius Dominici Ulliani, Johannes Antonius Christofolus, Datalus Curtisanus, Christofolus Peverade, Rigus, Johannes Daniellis Martini, Antonius Mathei, Johannes Antonius Bejanus, Johannes Grassuti, Ceschus Claudi, Michael Cortine, Jacobus Paroni, Petrus Aurosseris et Matias et ipsi omnes et singulis ibidem presentes et hujusmodi determinacioni seu deliberacioni consenscientes: dictus namque ser Franciscus potestas ex sacramento sui officii exposuit coram suprascriptis in hunc modum: vicini mei, aliqua vobis habeo narrare et exponere et eaque narabo forsan aliqui sciunt et aliqui non, propterea dico quod villa Casteioni est, erat et semper fuit in sua mera pura libertate exceptis quod temporibus preteritis predecessores nostri et dicte ville, videntes se impotentes et non habentes aliquem coaiuctorem in conscilliendo et subsidiendo homines et dictam villam, adhererunt et acceptaverunt per eorum coaiuctorem reverendum patrem et dominum dominum... dignissimum abatem mosacensem et per spacium temporis relinquerunt antedictum dominum abatem et adhererunt et acceptaverunt per eorum coaiuctores dominos de Pincano, et dum sic starent et ipsos bene tractarent, dicti domini pervenerunt ad rissam inter ipsos. Tunc videntes

FU.

dicti homines quod male agebant inter ipsos, causa vitandi schandala, relinquerunt dictos dominos; deinde videntes non bene stare sine aliquo coaiuctore adhererunt et acceptaverunt per corum coaiuctores dominos de Spilimbergo, qui pro tempore quo fuerunt et erant coaiuctores bene tractabant homines dicte ville, et dum sic starent, oruit guera in patria Forijulii cum domino duce Austrie et domino Patriarcha; tum dicti domini de Spilimbergo adhererunt cum domino duce ed erant contra patriam. Videntes homines dicte ville quod dicti domini adhererant cum domino duce qui erat inimicus domini Patriarche, pro minori malo videntes non bene stare sine coaiuctore, adhererunt nobilibus viris dominis.... comitibus de Porcilleis per eorum coaiuctores et vicinos, qui domini dum sic starent bene et sufficienter tractaverunt ipsos: defficientibus autem dictis dominis, pervenimus ad manus nobilis viri domini Biachini comitis 'de Porcilleis pro coaiuctore et vicino nostro qui sicut videtis nos malle tractat, videlicet in depredando animalia nostra et verberando et innominia facientis contra nos et vicinos nostros. Quapropter peto vos cuiusquisque ad per se per vestrum sacramentum videlicet vicinancie, si sicut predecessores nostri fecerunt, videntes quod dictus dominus Biachinus nos et nostros male tractat, si volumus ipsum relaxare et relinquere, et ut temporibus preteritis predecessores nostri fecerunt omnibus suprascriptis. Quibus omnibus suprascriptis et expositis per suprascriptum dominum potestatem suprascripti homines et vicini habita solempni deliberacione super predictis, nemine discrepante, determinaverunt quod nullus seu nulli homines sive vicini ville Casteionis vel forenses habitantes in dicta villa sint ausi nec audeant parere vel obedire mandata dicti domini Biachini, vel ejus nuncio in aliquo sub pena solidorum viginti parvulorum pro quolibet contrafaciente, de qua determinacione seu deliberacione rogatus fui ut de predictis in memoriam futuram pubblicum conficerem instrumentum (1).

Ego Johannussius condam ser Zanussii notarii condam ser Zacharie de Portunaono pubblicus imperiali auctoritate notarius omnibus in hoc instrumento contentis presens fui et rogatus scripsi et in fidem ac testimonium omnium premissorum signum meum consuetum apposui.

(Dall'Archivio notarile prov. di Udine)

#### II.

1427, 24 luglio. Castions (di Zoppola). Bando della Pesta di S. Giacomo in Castions, fatto a nome del conte Biachino di Porcia e del Comune di Castions.

A. D. 1427, ind. v, die xxiv mensis iulii, actum in ville Casteioni supra Canipa ubi custoditur festum. Bassius preco Comitum Purciliarum, ad instantiam et petitionem nobilis viri D. Biachini Comitis de Purcileis suo nomine et nomine Comunitatis dicte Ville retulit proclamasse Festum

96

<sup>(1)</sup> In onta a questa deliberazione la famiglia de co. Porcia tenne su Castions di Zoppola la giurisdizione fino al 1797.

S. Jacobi de mense iulii in hunc modum, videlicet: Sit notum omnibus personis, qualiter Nobilis vir D. Biachinus Comes de Purcilleis et Comunitas Ville Casteioni faciunt proclamare istud festum, quod unusquisque possit et valeat venire, stare ed redire, vendere, emere supra dictum festum ad iustam mensuram, salvo depredatores, robatores, fures et incisores bursarum aut aliquos qui essent in banno dicte Ville et quod nullus audeat facere rumorem sive questionem supra dictum festum sub pena librarum sexaginta parvulorum pro quolibet contrafaciente, semel, bis, et ter.

Giannussio q Zanussio notaio q Zaccheria di Pordenone, Arch. Not. Udin

Simile fu proclamato nella villa di Torre per ordine del nob. Federico q. D. Giovanni di Ragogna il 6 luglio 1427.

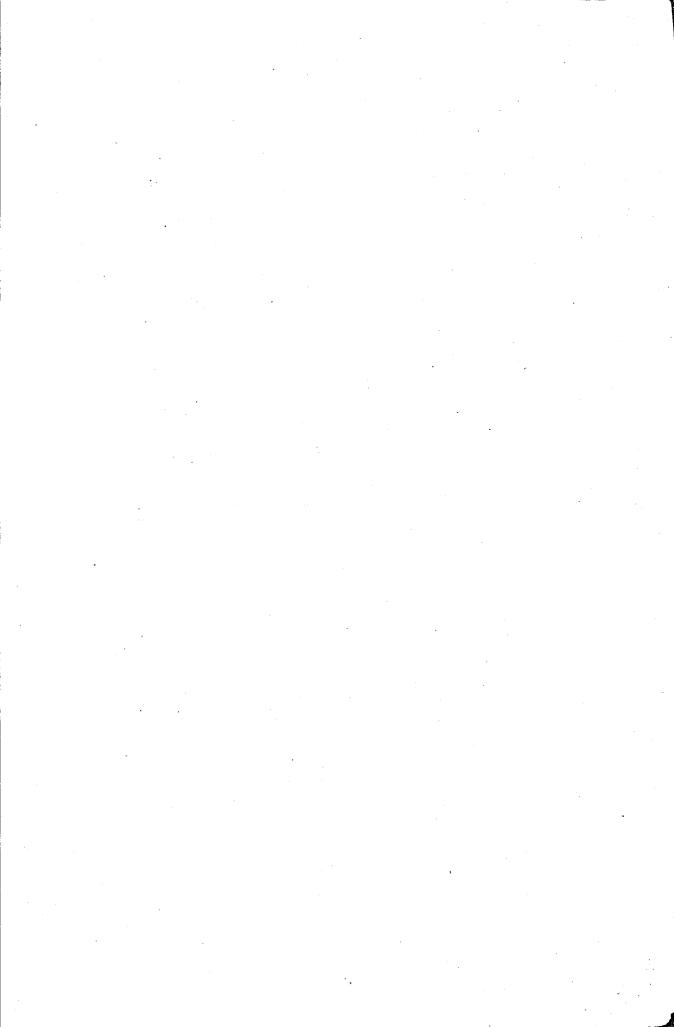